# F. THOMAS HISTORIA ILLUSTRIUM ROMANORUM

ROME. MDX





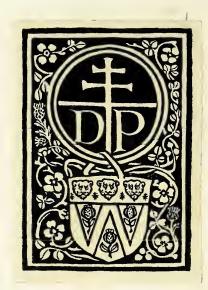

Latt. E 











Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Getty Research Institute







HISTORIA ILLVST. ROMANO
RVM A IANO VSQ. AD CAP
TAM A GOTTHIS VRBEM
IAMPRIDEM EDITA PER
FR. THOMAM QVI VE
TERIBVS TANTVM
EST AETATE
INFERIOR:

.

Petrus Cursius Carpinetan R. in x po. p. &. d. Ca rolo Rotario E po motis Regalis Iulii · II. a/secreto Cub.

Vintokal Martii Antistes dignissime (ut ii faciut qui plus in l'is cupi ut qualet) apd Impsoré recesser Qué curogassem ecqué sormis libellű pxime excussisset rndit se opusculű i pene absoluisse:ueru molesteferre q id diu quesitu sine autoris presatioe & noie abamico accepisser & ita (ut posteriores cogitatioes sapiétiores esse sole solétim pressisse vina adduct prone quinultisse cosulture rat9/sihistoria inqua Illust.Ro.gesta/a/Ianousq ad ultia Honorii tpa sub unu ueluti cospectu pers stringerent/in publicu daret: quante/a/suo emissa autore ta suerit uédibilis ut iapride nusquenalis reperiret Rogatus ita quonderet ondit: legisscrip toré cognouis cogniti nomé dedi. Quo accepto suis mope gauisus est: Negs id illi satt fuit quin me im pense rogauit ut Eplam pfationis loco apponeré. Ego p'nome id facture negaui: quu galiquinter le gedű maculas offedera/tű gynő cio ad lacteű flori cădoré aspirare uidebă. Semel eni de Phędro pcep tore audiui meo Cui icredibile innegotiis cosiliu & singlare in suma eloquetia iudiciu q no admirat magismilii cossilii & iudicii uidet expres q laudis alienę inimici/lfas itidé esse debere ut Sybaritanę olimmulieres:quedu la uarét/comerent pingerét anus eet. Hoc addider gader at Camill & capella

uel minima Epistola in museo/uclutisce minasin suo Gynoecco latere noué annos malle q sine mudi tia/ornatu/& uenustatein hominű oculos prodire: ut tati uiri pronutiare no dubitauerint lfas & mu lieres pluris ornatūfacere glucem. Tandetamen in eius sententia inclinare cœpi: Primune mihi ab amico tantu regato preces Jouis filipsuccenserent: Deinde quia no sine i pius iactura reuocassem siad absoluendu libellu quasisponte currenti cursum in terrupissé: Túmicieba historia quoquomoscripta & prodesse & delectare:magisquad sidé & ucritate (que in hoc uisaest maxima) q ad ostentarioné esse inuentă: Postremo quod primuesse debebat) quo niamsi qua in re Thomas noster priscis cederev id erat xpiana historia pensandut ex qua multa stris ctim calculator, more qui ingentes rationes qua cissimis calculis comprehendut/suis locis inseruit. Suscepi igitur negotiui & cu multu cogitauissem9 cui melius dicari posset Epla/ de consilii sententia unus tu uisus es, qui patronus optimus/& tutissi/ mus uindex & nostru & libelli esse posses: ut pote qui Sumi at que omni u Pontific u Pontificis fœlicists mi/a/secreto Cubiculosis/nequing ab eius latere uel transuersum digitum recedas. Vnde no imeris to tatum apud eum gratia potes/quantu qui maxi me. Et (quod prope diuinum est) in hac tanta t ua fortuna/quam(ut Sapiens)tibi fingis/ita pari lis bra grauitatem comitate temperas/ut duo hec quæ

difficillime coeant: Tu cum ingétiadmiratione & laude coniunxeris/& cum dignitate & auctoritate plurimis excellas/facilitate sis infimis par: & licet Pontifici intimus/omnibus es sine inuidia gratissi mus:ut dubitare debeat nemo Te uirtute maxime prestare Incuius side is conquiescat: quem difficis lest iudicare utrumagis hostes timuerint/an nup recepti populis uenerentur & diligant: Cuius uo tis universus Senatus assentiat: Reges obtemperet Hostes prostrati/pedesadorent/fortuna obsecudet. Hecme igitur ratio impulit/ut tuo potius nomini has alienas lucubrationes (quandomeas nequeã) dedicarem. Cum presertim mei mihi ad id uoluns tas patroni nondefuerit/Erasmidico/qui tecum pa riter dies noctes que pro Iulio Secundo excubat/meo iudicio uiuentiŭ omniŭ integerrimi: & inquos po rest beneficentissimi : precipue (sicest quali littera rum helluo) in achademicos: quo galiqui huncale terum Meccenatem expertisunt: diceré multiquos tidie experientur/niss demeipsodicere uiderer:In quonulla inuidia/nullesimultates/sedsuætantum uirtuticossidit: ut mihi natura ipsa in hoc uno pro bitatem nulla forensi specie sucatam/nulla infuscas tammaliuolentia sed simplicem & sine ullo simula tionisartificiosidelem/expressisse uideatur Qué adeohictacitureliquissem/neabijsqui eu minus norint/gratia ductus dixisse hociudicarer/nisiime pii Clientis esse duxissem illum omnino preterire a iii

qui inpriuata fortuna/ad Vaticanu/luo ere/a/fun/damentis/pulcherrimadiue Catherine edem erexi sset/atqq ornasset. Superest te orem/obtesterqq ne hocqualecune munusculum/qued qui texiguu ui deo/respuas. Quedsane dedissem nunqued qui dubita tem ne mea tibi sorderet Epistola/hec me ratio con/firmasset/neqq Te eo esse ingenio. Neqq exteres mi hi uecordiædare debere/ssummunqueque potue/rim modo/uirum coluerim. Valesæsicissime.



Picus silius eius quem Faunus secutus est: cui Las tinus successit : qui latinas litteras/a/Carmente Ni costrata repertas correxit : & Latinos de suo nomis ne appellauit · Quibus regnantibus : Centuquin quaginta Anni referuntur euoluti · IHis tempo/ ribus Herculem (Gerione interempto) boues mira specie abegisse memorant : ac prope Albulam (qua prese armétum agens nando traiecerat) procubuis ste-Ibicumeumsopor oppressisse: Accola huius lo ci nomine Cacus/ferox uiribus/captus pulchritudi ne boum eximiu quem que cauda in speluncă traxit. Hercules sonno excitus cu partem abesse sensisset: pergens ad proxima speluncam: ubi foras uestigia uersa uidit/confusuabiit. Inde mugitu inclusaru conuersus. Quem cum uadentem ad spelunca Ca, cus fumo flama & ui prohibere conatus esser: ictus claua occubuit. Quod ob meritum Euander Her? culi Iouis nato Aram maxima dicauit. TRegnan re auté Latino/Troya/a Grecis capta est. Qua pul sus Eneas Anchisefilius ad Italiam uenit: & Lauis niam Latini regisfiliam in coniugiú accepit. Reg nauitez Latinus Annistribus. Postquem regnum accepit Ascanius Enceex Creusa filia Priami fili?: relicto nouercessue Lauinieregno: in Albam longã quam condiderat Regnütranstulit: & Siluiu Post humiű fratremsuű Enegex Lauiniasilium Regni reliquit heredem. Qui Posthumius appellatus eo gpost mortem Patris: & Siluius ginsilua casu sit

natus:aquo o unes Albanorum Reges Siluii uoca ti. Posteum regnauer unt Encas Siluius: Latinus Siluius · Alba · Athis · Capis / qui Capuam Campa » nie caput condidit. Capetus Tyberinus: excuius nomine Albula fluuius quin eo decidens extinct? sit Tyberis nomé accepit · Agrippa Remulus Aué tinus: qui in eo monte qui nunc pars est Vrbis mor tuus ac sepultus/eternum loco uocabulum dedit. Huic successit Procascuius maior filius Numitor a fratre iuniore Amulio regno pulsus: in agrosuo uixit. Et ut eum sobole priuaret/Amulius filiam il lius Rheamsiluiam ueste sacerdotem presecit : ut uirginitate ppetua teneret. Que/a/Marte(ut cres ditur copssa) Romulu & Rhemu geminos edidit. Amulius ipsamin uincula coniecit: puules in Ty berimabiecit. Quosaqua insiccoreliquit: & Picus auis primu tantisper aluit/donec ad con uagitum Lupa accurrit : eosque uberibus suis nutriuit · Mox Faustulus regii pastor armenti repertos Acce Lau rentiæ coniugi educandos dedit. Qui postea Amu lio interfecto/Numitoriauo regnu restituere. Ipsi pastoribus adunatis Ciuitatem sumi pastoris cuiu Iesu christifuturam condiderunt. Quam Romus lus augurio uictor (ipse enim duodecim/Rhemus sex uultures uiderat) Romam uocauit . Et ut cam prius legibus muniret q mænibus: edixit. Ne quis uallum transiliret Quod Rhemus irridens transis liuit:&a Fabio Celere Centurione rastropastorali

serut occisus. Annoigitut postexcidium Troye CCCC. xxxiii. tempore Achaz Regis Iuda. Ante natiuitatem xpi. declii. urbs Roma condita est.

# DE PRIMA ETATE POPVLI RO. SVB SEPTEM REGIBVS ACTA.



Omulus Romanois primus Rexipas latinum primum montem: quo ple cducatus suerat primu muniuit. Con dito téploquod Asilu appellauit pol

licitus est cuctis ad eu fugiétibus impunitaté. Ma gno igitur exercitu facto; cu uideret coiugia sibi & populo deesse plegatos/a/finitimis ciuitatibus pe tiit:quibus negatis sudos equestres simulauit · Ad quos cum utrius plexus multitudo uenisset: uirgi nes rapte sunt ob hoc Ceninenses Anténates & Cru stumini contra Romanos bella sumpserut Quibus deuictis: & raptarű propinquis in urbem receptis/ Sabini Romanis bellű mouerűt (ubi Tarpcia uir go Sabinoruclypeis in monte obruta: qui abeius nomine Tarpeius est appellatus) Romulus Icui edem uouit/exercitui restitit. Tum rapte in mediu processerunt: & hinc patres: inde coniuges depreca tæ pacem conciliar ur. Romulus fædus percussit & Sabinos in Vrbem recepit. Propter hancsocieta té Romani nomina illoge suis preponebant noibus:& inuicem Sabini Romanorum Inde consuetudo tea nuit ut nemo Romanus abses prencie sucrit. Cúqs Sabinorumore Romulus hastam ferrer: quæ coi u lingua quiris appellabat/ipse quirinus dictus est & Romaniquirites. Hicad cenam uccatus no mul tũ bibit: quia post tridie haberet negotiút dictuq est ei Romule si omnes istud facerent Vinuulius

esset Immoinquit carú : siquantú uolet quisquis bat · Centú ex plebe delegit: quor consilio oia age rent: quos Senatores ppter senectutem: Patres ob similitudiné curæ nominauit · Inde Patritii dicti· Mille pugnatores quos anumero Milites appella uit · Tres etiá equitú centurias instituit · Tandem apud paludé Capreæ cú exercitum sustraret nusque comparuit · Regnauitautem Annis · xxxvii ·

#### NVMA POMPILIVS.



TNuma Po pilius Rexro manore lecun dus: ferocem populumitis gandum difs suetudine Ar morumac res ligione ratus sacra plura i

stituit Flaminé Ioui assiduu sacerdotem creauit huic duos flamines adiecit Martiunu alter Qui rino Salios itemsacerdotes duo decim (quor u pri mus Presul uocabat) Martigradiuo secit tunice picte insigne & celestia arma quæ Ancilia appella tur eis serre dedit Pontiscem deinde maximum ex patribus costituit. Virgines questales legit his ut assidue templis essent Antistites. Stipendiude pu blicosta tuit. Leges quo plures tulit & utiles (sue

turum ut potiore ritu Romæhec oia sierent) & obhanctantă iusticiă bellum ei nemo intulit.

#### TVLLVS HOSTILIVS.



Tullusho
Itiliusmilita
remdiscipli s
na arteqsbel
laditradidite
bellu Albinis
indixit:qued
Trigeminose
bella finiuite

Albout Persidiam ducis metri sunditus diruiture Templis tamen Deorgiussus Regis est parsume Ale banos Romã transire iussite Numerus Ciuiu inter rimcrescite Montecelio urbem ampliauite

#### ANCVS MARCVS.



TAnc<sup>9</sup> Mar cus Latinos bello domuit Auetinu mo tem Vrbi ad didit: Ianicu luquoqadie cit/nomopia loci/scd neqn

ea arua hostiu ellent. Id no muro solum: sed etiam

ob comoditatem itineris ponte sublitio tum primui in Tyberisacto urbi iunxit. Carcere primus ad ter rorem crescetis audacie edisscauit. Siluas ad usum nauiu publicauit: usquad mare Imperiu prolatum in ora Tyberis Hostiam urbem condidit.

TÁRQVINVS PRISCVS



Tarquin?
Priscus Nu &
merű Senato
rum duplica
uit & Centu
riistrib? au &
xit Tuscie po
pulosfrequé
tibus Armis

subegit Primus priuphas Roma intrauit & inde fastes trabee anuli pretexta cetera op qui sumperii dignitas eminet Vrbé muro cinxit Circu maximu edificauit.

## SERVIVS TVLLIVS.



ISerui? tul
lius Hetrui?
ccs sepe do ?
muit. Motes
Quirinale&
exquiliarum
Vrbi adiun?
xit. Aggeré
fossassy circa

b ii

muros duxit. Primus omnium censum ordinauit. remsaluberrimam imperio exquobellipacis mu nia: no uiritim utante: sed pro habitu pecuniarum fierent. Tum classes centurias & huncordinem ex censu constituit.

# TARQVINVS SVPERBVS.



ITarquin?

superbus cog

nomen mori;

bus datū La;

tinos Sabi;

nosq domuit

Suesam: Po

netiā Hetrus

cis eripuit:&

Gabios per Sextum filium simulato transsugio in potestaté redegit. Cum Capitoliú inciperet Caput hois inuenit: unde ea urbé caput gentiú sutura cercinere uates. Et cú in obsidio e Ardee fili eius Tarquinus sextus Lucretie stuprú intulisset cum eo in exilium actus: ad Porsena Hetrurie regem cósugit TRegnatú estab urbe códita sub regib annis. coxiliii. Hinc Cósules annui duo creati: utsi un mar sus esse uo luisset alter eu coarceret: & Ciuiles semp essentiqui se post annú scirent esse privatos. Post di ctator: cui dicto parendú erat supiori ptate in sex menses duratura creat: cui magr equí obsequeret.

#### TDE SECUNDA ETATE POPV LI ROMANI SVB CONSVLIBVS.

# IVNIVS BRVTVS PRIMVS CONSVL



TIunius Brutus pro pter Lucretiæstuprū cũ Tricipitino Patre & Collatino uirc i exi tium Regű cõi ura uit-Quibus i exiliú actis primus consul creatus solios suca qui Aquia liis & Vitelliis ad reci piendu in urbem Tar quinos cõi ura uerant-

Virgis celos securi percussit: patrem exuit ut consusem ageret. Deinde in prelio quaduersus cos geres bar singulari certamine cui Aronte filio Tarquinii congre susse ambo mutuis uulneribus occiderut.

# HORATIVS COCLES.



THoratius Cocles (illocognomine opin alio prelio oculu ami ferat) cu Parsena Rex Hetruscoru Tarquiz nosin Vrbem Roma

restituere temtarett primo impetu (Transtyberi nam regioné nunc appellată) tûc Ianiculu cepisset proponte sublitius sterit: & aciem hostius sustinuit donec pons/a/tergo interrumperet. Tum in Tybe rimse proiecit/& armatus ad suos tranauit

#### MVTIVS SCEVOLE.



clade dextre man<sup>9</sup> co gremen inditucu Por sena urbem obsideret: inei<sup>9</sup> castra uenit: ibi 93 Purpuratu pro Re gedecept<sup>9</sup> occidit. De

prehensus & ad Regem pertractus dexteram Aris imposuit ardétib pocis iniecit. Hocsupplicii area exigens quincede peccasset. Terroré geminat dolo ut scias inquit qué uiru essugeris. Idem trecenti iu rauimus. Quare ille territus Bellu acceptis obsidio bus deposuit.

#### PVBLICOLA.



TPublicola d Veien ribus & Sabinistrium phauit. Sedquia in lo cum Tricipitini colle ge defuncti Cosulem ubregauerat: & do muin Velia tutissimo

locohabebat insuspitionem Regniassectati uenit.

Quo cognito apud populuquestus est q de se alis quid tale timuissent: & imist qui domu suam dirue rent. Legem de prouocatione aduer sum magistras tus ad populu tulit. Hinc Lutius Valerius Publis cola dictus. Hic quater Consultmortuus adeo pau per sut collatis a populo numissum ptu habuerit.

#### AVLVS POSTHVMIVS.



I Aulus Posthumius dictator cum latinisin ultione Regis Tarqui ni dimicantibus confli xit. Cum opuictorianu taret: Magistro equitu equis frenos detrahiiu

straceperut & castraceperut.

#### MENENNIVS AGRIPPA.



Menenius Agrippa de Sabinis triuphauit & cu populus/a/patri/ bus secessisset: ex tribu tum & militiam tolera ret necreuocari possetoliminquit humani ar

tus cum uentrem ociolum cernerent ab codiscorda runt: & su illiministerium egauerunt: cu eo pacto & ipsi desiceret. Intellexerut uentre acceptos cibos

per omnia mébra disserere: & cum eo ingratiam re dierunt Sicsenatus & populus quasi unum corpus discordia pereunt/concordia ualent. Hacfabula po pulusregressusest:creauittamen Tribunos plebis qui libertaté sua aduersus supbiam nobilitatis des fenderet. Hic pprer paupertaté publico impédio populi Romanise pelitur. CORIOLANVS.

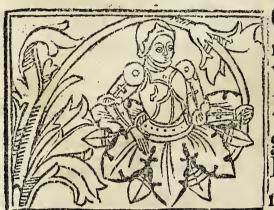

T Corilianus cognos men/a/captis Coriolis Vrbe Volscerű Cneus Marcs habuit chegre gia militie facinora/a/ Posthumio optionem muneruaccipies/equu

tantu & holpite sumpsit/uirtutis & pietatis exeplu. Hiccosul iniuria pulsus ad Volscos concessit / & cu eisad quartuab Vrbe lapidé castra posuit. Cumquin illis Ciuiu legationibus flecteret :a Veturia ma tre & Volumnia uxore matronar unumero comita? tis motus bellum obmisit.

QVINTIVS CINCINNATVS.



**Quintius Cincinna** tus (cũ Volsci & Sabis nibellumaduersusros manosgererent:&Mu mitiú ConsuleminAl gido monte obsideret) dictator dictus: mills

legati nudu eu arante transtyberim inuener ut: qui insigniis sumptis Cosulem obsidione liberauit. Ho stes uicit. Iugum bou equis impoluit. Ducem prin cipesquibiugatos triumphi die prese primus egit. Sextodecio die dictatura se abdicauit ad agri cul tum reuersus. Ipse iteru post exx annos dictator di ctus Spuriu Meliuregnu assectantem occidiiussit. Dornu eius solo equauit.

## VIRGINIVS CENTURIO.

TVirginii Centurios nis in Algidomilitans tis filiam Virginiam Apius Claudis decemuir adamauit. Quam cum corrumpere non posseticlientemsubors

dinauit: qui eam coramin seruitium deposceret.
Pater re cognita cum oppressam Iudicio siliam tra
hi inseruitutem uideret: mihil cunctatus: inmedio
foro manusua intersecit. Corpus eius humero gez
rens ad exercitum prosugit. Admotisos signiscomi
litonum totam eam dominationem obsessamarmis
Milites ad uindicandum facinus accendit: ac in car
cerem & cathenas ab Auentino mote detraxit. Crea
tisos decem Tribunis decem uiros abdicare se maz
gistratu preceperunt. Apiusin carceres bimortem
adciuit.

#### CORNELIVS COSSVS.



T Cornelius Cossus (cum uidisset accessus Tolumnii regis Vien tium turmas Romas nerutrepidantes) sus git: & ingente preda ad Vrbemtulit. Post

exercitu in angustiis thauri montis insidiis hostiu clauso: insuperiorem locu euasit. hostes terruit Ciues obsidione siberauit.

## FVRIVS CAMILLVS.



OFurius Camill<sup>9</sup>Ve ios oblidione domuite decp his thiuphauit Cum Valiscos oblide ret: & ludilitterarum magister Principus si lios ad eŭ adduxisse

uinctű illű isdem prius inurbem redigendű & uers berandű tradidit (Sciebat eni uir sapiens uerá esse uictoriá que salua side & integra dignitate pagras ret) statim Valiscise ei obtantá iusticiá dederűt. Post die dicta /a/tribus populi inique dánatus ars deam concessit. Mox cú galli senones exercitű Ros manose apud Alliam shuuiű cecidissent urbé intra runt/ partégincéderűt ubi senioribus intersectis: nobilé inuentuté in capitoliű obsiderűt: qui tandé

accepto auri mille pondo recellere. Camillus abses dictator dictus collectis reliquiis: eos secutus ita cecidit& auru & omnia que ceperant militaria sign ma reportaret. Deinde populo Romigrare Veios uolentes detinuit. Sic & opidum Ciuibus: & Ciucs opido reddidit

# TVALERIVS CORVINVS.

IValeri<sup>9</sup> Coruinus cumreliquias senonú Camillus persequere turaducrsus ingétem Gallum puocatemso sus comples territis) peessit. Coruusab or tusolis galeceius inse

dit: & inter pugnandu: ora oculos Gallireuerbe, rauit. Hoste uicto: no solu uictoria ei sed & nomen dedit. Hic cu ingés multitudo ere alieno oppressa Capua occupare téptasset: & Ducés bi etia necessi tate copulsum secisset: sublato ere alieno seditioné copresse. His temporib in medio urbis Rotterra dissiluit: necessuasta uorago conicto terre impleri potuit: que deore moniru uiui hois expeteret sepule turam si remp. Rot ppetuam uellent: tum Marcus Curtius eques Romanus nil cunctatus: equo exor nato: insedentem armatum se in specum simiste. La cus que Curtius ab hoc appellatus.

#### DECIVS CONSVL.



I Decius Cosulbello latino cu collega Mão lio Torquato (positis apud Veserim fluuiu castris) cu utrios some no obuenisset eos Vio ctores suturos: quoru

Dux in prelio cecidisset. Is capite uelato primuan te aciem Diis manibusse deuouit: & in confectissi ma sehostiu tela iaculatus nouuad uictoriam iter sanguinissuisemita aperuit.

## MANLIVS TORQUATUS.



Manliustorquat?
in bello Gallico arcë
Capitolinimontisin
ledit: obtestata ipiù
quasi presentem Iouë
ut quemadmodüipsi
ad desendendüteplü

eius concurrissent: ita ut ille uirtuté eoru numine suo tueret. Insup & Gallu eu ad singulare certamé prouocătem occidit. Torquem ei detractu ceruici sue induit. Bello latino filiu sui guis uictore: pco tra imperiu pugnasset securi pculsit. Latinos apud Veserim Detii college deuotione supauit. Consula tuiteru recusauit. Quod diceret negs se populi ui tia negs illu seueritate suam posse suffere.

#### PAPIRIVS.



TPapirius uir bellis colissimus uelocitate cursor: aduersus Sam nites progressus/cum Romā ingrederet es dixit Fabio maximo: que exercitui prepos

nepat ne manú cú hoste consereret. Sed ille oportus nitate ductus pugnauit. Reuersus eu securi serire uoluit. Ille in urbem confugit necsupplice Tribus ni tuebatur. Deinde pater lachrymis: populus pre cibus uenia impetrauit. Postea Sanite Romanos apud Caudinas surculas angustia locos conclusos ui ere. Iterú Papirius aduersus eos directus de eis triumphauit.

#### FABIVS MAXIMVS.



TFabius ob uirtute maximus:deApulis: Mucernis:gallis Vm bris:Marsis:Tursis& Liguribus triumpha uit. Postea nouam de Hanibale uictoriam

comentus est no impetu pugnare: ut qui frangi uit tute no poterat: mora cominueret De redemptioc captiuorum cum hostibus pepegit. Quod pactum cum'a Senatu improbaretur': fundu suu ducentis milibus uendidit & sidei satissecit.

# MARCVS CVRIVS.



Marcus Curi<sup>9</sup> den tatus: primode samni tibus: iterude Sabinis triumphauit · Pirrhu Epirrhotarumregem opem tarentinisseren tem ex Italia pepulit•

Legatis Samnituaurum offerentibus: cum ipse in focorapas torreret. Malo hec inquit sictilib meis esse & auru habentibus imperare gpossidere.

## APPIVS CLAVDIVS CECVS.



T Appius Claudius cecus Sabinos: Samni tes:hetrusces bello do muit. Viam usq Brū dusiū lapidibus stravuit. Vnde illa uia Appia est. Cum de pace

Pirrhiageretur & gratia potentiŭ per legatum Cy neam quereret precio. Senex & cecus lectica in Sex natum latus: turpissimas coditiones magnifica ora tione discussit. Tum Roiusserunt captiues reddistos insames haberi: grarmati capi potuissent.

## FABRITIVS.



TFabritius de redis médis captiuis ad pir rhum Epirotam cum aliis missus: ei captis uos Rex gratis dedits Admiratus cu eu pau perem cognouisset; ut

quarta parte regni promissa sollicitare non ualeret ut ad se transiret. Interiecto anno contra Pirrhum Fabritius missus medicus Pirrhinocte ad eum ue, nit promittens ueneno se Pirrhum occisurus sibis aliquid polliceretur: quem Fabritius uinctum re, mitti iustitad dominu: idqs sibi dici. Tum rex ille est inquit Fabritius qui dissi dici ilius ab honestate quo solliceretur potest. Rex in Siciliam profe etus. Fabritius uictis Lucanis & Samnitibus triu phauit. TRegnatum est a Iunio Bruto in Appiu ce. xxxii. annis. Et licet iam clarum urbis Rome no men esser. Arma tamen extra Italiam mota non sue runt.

Sequitut de Tertia etate populi Romani

a state of many section is the section of the section of

# DE TERTIA ETATE POPVLI ROMANI SVB CONSVLIBVS. APPIVS CLAVDIVS.



I Appius Claudius cosul ad Mamerrinos (qui căpani erat Mes sana urbe Sicilie conle dentes)liberandos mi sus:quozarce cartha ginenses & Hiero-rex Siracusano obsidebat Primoad explorados hostesfretű piscatoria nauetraiecit Regress sus Ralagione in Sici

lia traduxit. Carthaginen messana expulit Hiero nem apud Siracusas (ante se uiclu g cogressum sen

tientem) in deditionem accepit

# CNEVS DVILLIVS:



T Cneus duillius cu uideret Carthaginen multumari polle cla ssem magisualidă que decoramfabrefecit & manus ferreascu irri su hostiú primusisti

tuit. Sic inter pugnandű hostiű naues apphendit: hostes uicit. Negs ulla uictoria Romanis gratior: ginuicti terra; iam etia mari plurimu pollent.

# MARCVS ATTILIVS



gulus: lus Salétinis triúphauit; inaffrica classe traiecit qualsa ta de hamilcare hani balis patre duce peno rúnaues lógas elxiii cepit epida ducenta

& hominú ducenta milia. Serpenté quo es maximú occidit. Absente eo cóiugi eius & liberisob pauptas tem sumptus publice dati. Post arte Xantippi Ducis Lacedemonii quia Carthagine cóductus suerat captus: incarcere missus. Legatus de pmutadis captuis Roma missus (dato iureiurado utsi no impertualte ita demuredirer) in Senatu conditione dise suasse pressente conditione dise suasse Reiectis a se cóiuge & liberis Carthagine re gressus crudeli supplicio assectus est.

## LVCTATIVS CATVLVS.

Luc centis fü pen milcar remig due extre effect

TLuctati<sup>9</sup> catul<sup>9</sup> du centisnauibus aduer supenos plectus. Ha milcaris classe sugata remiges & nautas assi due exercebat: qua ar te essecit ut etia cupi s

de prelium exposcerét. Post centú-xx-naues comea

tibus & aliison cribus impeditas duce Hanone de pressit. Conditionibus datis: primo bello punico si mis impositus.

## CLAVDIVS MARCELLVS.



I Claudius marcell? in mediú hostiú Gals lorú primus irrupit. Regem corú occidit. tertia spolia opima re tulit. cú apd Cannã Apulieunicú pugna

tum esset xl·miliù Ro-cede sacta duo modii annu lost nobilitatis Romana Carthaginem/a/Magone latitin campania ubi Hanibal se transtulit eius ex ercitum prelio sudit: & ab obsidione urbis No!eex custit. Primus post tantas reipublicæ ruinas spem secit Hanibale posse supari. Post Sicilia mandata Marcello tota insula in una urbe supara est. grade illud & ante id tempus inuictum caput Siracuse.

## FVLVIVS CENTIMOLA.



IFuluius centimola
Illiricos (cões omniu
Grecorum hostes tere
ramarios oia uastan
tes legatos etiam Ro
manon Teuta eon re
gina iubente securi p

cutientes) luis copiis pdomuit. Principu colla lega torum manibus securi litauit. Teuta grauiter mul ctata ac sere toto regno spoliata

## CLAVDIVS NERO.



I Claudiusnero qui in Apulia cum Hani bale castra coiuxerate relicta incastris parte cudelectis ad Hastru balem Hanibalis frastrem (qui ingentis cost

piis in Italia traiecerat (pperauit: & se Liuiocolle ge coiunxit: amboqs Hastrubale uicerut. Nero reagressus pari celeritate qua uenerat: caput Hastrubalis ante uallum Hambalis piecit. Cuqs piectus fratris caput ad sua castra uidisset: agnosco inquit inselicitate Carthaginis. Hecsuit illius uiri non su ne presigio quoda fati iminentis prima cosesso. Ia certuerat hambale etia ipsi cosesso posse uinci-

LIVIVS SALINATOR. ([Liui9 salinator



de Illiriis triuphauit iterucu Claudio Nev rone inimicosuo cosul ne res publica discora dia male admistraret amicitiam cum eo iun xit: & de Hastrubale triumphauit-Iterü Liuio consule populus Roma, nus Ioniumare ingressus tota Grecie littora uelu, ti triumphante classe pagrauit-Spolia quippe Sio cilie: Hispanie: Sardinie: Affrice preserebat. Et ma nifestam uictoriam nata in pretoria puppe laurus pollicebatur.

#### AFFRICANVS MAIOR.



TAffrican<sup>9</sup> maior p c Scipio ab Africa ui sta dict<sup>9</sup> Clade cănen î nobilissimos Iuue o nes Italiam deferre ob meru Hanibalis delio berantes districto gla

dio copescuit. Primus iurans ut patrie desensor existeret. Universos similiter iurare coegit. xxiiii. an nom pretor in Hispania missus Carthagine Hispanie caput qua die obsedit cepit Hispanoru obsides parentibus reddidit uirginem pulcherrimă: ad cu ius conspectu concurrebat adse uetuit adduci: Patrica eius sponsor astitit. Hastrubale magoneca fra tres Hanibalishispania expulit. Masmessam Numidie Regem insocietatem recepit. Post consul in Africa Hastrubalis & Siphacis Maurom regis ca stra una nocte prupit. Reuocatu ex Italia Haniba lemsupauit. Victis Carthaginensibus leges impossuit. Secudum bellum Punicum siniuit. Deinde as

eribu pl repetudarum accusatus in uoluntarium exilium concessit. Moriens ab uxore petiit ne core pus suu Rome referret.

## QVINTVS FLAMINIVS.



TQuintus Flamini? cotemptiaus piciis qui bus pugnare prohibe batur aduersus gallos conflixit/&uicit Phi/lippum regem Mace donie prelio sudit:ca/

stris exuit: in sidé recepit: sed siliú eius Demetriú obsidem tenuit. Lacedemoniorú etiá duce Nabide uicto/siliú eius obsidem accepit. Venditos ac trans sugas Romanos colligens/Romá duxit.

# QVINTVS FVLVIVS.



TQuint Fului no bilior Etholos Ore thanolog supauit Ca nathacsqui bello ma cedonico intersuer ut pest Anthicchum de secerat preliis freque

tibus uictos/& in Ambrachia caput gentis opidu coactos in deditionem accepit: tum lignis tabulisque priuauit.

# SCIPIO ASIATICVS



CScipio Asiatico fra ter Affricani/Anthios chumrege Syrie: qui (icredibile dictu) ma ximis auxiliis/copiis/ consederat treceta mi lia peditu-equitu fals

catoruque curruu non minor numerus: elephatis ad hoc imense magnitudinis: auro/purpura argeto & suo ebore sulgentib aciem utrius quallauerat: in genti prelio uicit: cui pax concessa ut ex europa & Asia recederer: atog intra thauruse contineret. His ab Asia uicta Asiaticus dictus.

# CNEVS MANLIVS.



I Cneus malis Vul lo millus adordinan dam Scipicnis Aliari ci puincia/bellu Pilis dis & Gallegrecis qui anthioche affuei at it, tulit. His uictis inter

captiuos uxor Regis Orgioguntis Centurioni cui dam in custodia data: a/quo ui stuprata de iniuria tacuit. Et post i petrata redéptione memorabili exemplo dum pecunia inclinata ceruice numeraret adulter: reuulsum caput ad maritusuu retulit.

## PAVLVS EMILIVS.



TPaulus emili<sup>9</sup> pri mocésulatu qué pest tres repulsas adept<sup>9</sup> erat de Ligurib<sup>9</sup> triû phauit · Iterü consul Persen Philippi, siliû regem Maceden ûr e

bellantem cepit: quem uictu fleuit & sibiassedere iussit: tum in triumphu duxit. In hac letitia ducs silios amisit. Et progressus ad populugratias sortu ne egit: psi quodaduersi reipublice iminebat: cas lamitate sua esset decisum.

## TIBERIVS SEMPRONIVS.



I Tiberius sempro nius grace Tri-pl-Scipione Assaticu q uis inimicu duci in carcere no e passusptor gallia domuit-Cosul Hispania ale

tero consulatu Sardinia: tantum ep captiuorum ad duxitiut longa uenditione res in prouerbium ueni ret. Sardi uenales. Et cu in eius demoduo angues apprehensi essent. responso dato de dominis peritu rum: cuius sexus anguis suisset occisus. Amore Cer neligeoniugis marem iussit interfici.

# MARCVS CATO:



T Marcus Cato Prestor Sardinia subegitor Sardinia subegitor Consul Celtiberos do muito Et ne rebellare possent: Arma emnistus ademito Singulas rum Ciuitatu muros

litteris missis uno die dirui secit. Hicomnia ardua per se gessit: nec quicq in exercitu suo precipui pre ter honorem l'imperium habebat. Matronis orna menta erepta opia sege repetentibus restituit. Aca cusator assiduus malorum. Ipse quadragies quater accusatus gloriose absolutus. Carthaginem delena dam censuit.

## SCIPIO NASICA



I Scipio Nasicasta tuas quassibi quisque pambitione in Foro ponebatsustulit. Del minuurbem Dalma tarú expugnauit. Im peratoris nomé/a/mi

litibus &/a/Senatu triumphū recusauit. Carthagis nem seruandam suasit: ne metu ablato emule urbis suxuriari felicitas Vrbis inciperet.

# SCIPIO AFFRICANVS MINOR:



TScipicaffrican<sup>9</sup> mi nor ab Affricano adop tat<sup>9</sup> In Hispania apd Intercatião pidú pros uccatore sit glar i pre liouicit. Muros hosti les Ciuitati primus als

cendit. Consul Carthaginé accédit/ac funditus des leuit. Omné citra ultraca Hiberű subiecit Imperio Primus Romanose ducu uictor ad Gades & Ocea ni oram peruenit. Plus etiam provincia retinere que facere suadens. Quo terriú bellum punicu finitur. Numantiam in Hispania same vicit: hinc & Numantinus dictus.

#### METELLVS.



Macedonia cognomé meruerat: « Celtibe » ricus fieri: cum « Ce tebriam memorabili cepisset exéplo: « uer so brigis maiori glo»

ria pepercit. Pseudo Philippu (qui & Andriscus) uicit. Achaios bis prelio sudit: triumphandos mu mio tradidit. Cum omnia proprio & subito cossilio ageret. Amico cuidam quid acturus esset roganti:

Tunicaminquit meam excinderem: si eam consiliu meuscire existimarem.

#### LVTIVS MVMIVS.



[Luti9 Mumi9 de leta Achaia/Achaia cus. Legatis Roma, norum apud Corin thum uiolatin Me tellicastra propera, uit & Corithios apd

Leucopetia uicit. Captaque Corinthoac incensa cu esset Achaie caput: grecie que decus. Achaiam omné obtinuit: tabulis & signis spoliauit: quibus cu tota Italiam replesset in domus suam nil contulit.

#### CAIVS MARIVS.



TCaius Mari<sup>9</sup> i Nu midia Iugurthá regé superauit: & Bocchű Mauritánię regégra uiter cecidit ingallia Cimbres Initalia teu tones uicit · Apulciű

Saturninű tripliciter & Glautiá pretoré seditios interemit. Cű Sulpitia rogatione prouinciá Sillæ eriperet armis ab eo uictus & incarceré coniectus imissum percussoré Gallű uultus auctoritate de terruit acceptacy nauicula in Africam traiecit.

# LVTIVS SILLA



TLutius Silla Iugur tha fraude Bocchi sos ceri sui in deditionem accepit · Bello sociali Sănitas Hircanolog su perauit · Asiamsortit? Mithridatem bis pres

lio sudit. Medos & Dardanos in itinere suppressus Mox regressus Carboné italia expulit. Mariŭ ui e cit Marii silio Preneste intersecto selicemse edicto appellauit. Proscriptionis tabulas primus posuit.

## LVCIVS LVCVLLVS.



TLucius Lucull<sup>9</sup> Mi thridaten apud Calce done Cottam collega suñobsidente fossa ual logscinxit atqs depres sit. Deinde Cizicuea, demhora qua obside,

bat oblidiõe soluit. Mox Mariüterra mariquicit Marius occisus ponte nauibus sactoomniu ante se primus Euphraten transit Sinope expugnaturus (cum ea qui presidii causa preerat exposiată incen sam qui relinqueret) miseroru hostiu intestina clade pmotus celeri cursu restinxit incendiu. Mithrida tiscopias serro & same assistit cum que regnosuo id

est Pontho expulit. Quem rursus cum Trigane re ge Armenie subueniente magna felicitate supauit.

# POMPEIVS MAGNVS.



TPompeius magnus fertoriū (partiū maria narum ad bellū como uit Tygranē ad dediø tionē) Mithridatē ad uenenū copulit dei de in Septetrione Albas

nos Clochos Enochios Caspios Hiberos Nuncin oriente Parthos Arabes Iudeos cumagnosui terro re penetrauit. Primus inhircanurubru Arabicumare puenit. Imperiumaris Po. Ros restuit. Parti to orbis Impio cu Crassus syria. Cesar gallia. Pom peius urbe occuparet. Post cede Crass Cesarem di mittere exercitu iussi. Cuius infesto aduetu: urbe pulsus in Pharsalia uictus ad Ptolomeu Alexan drie regem sugit ibio mucrone consossus periit.

## VENTIDIVS.



TVentidius(cu Parthiethiin Crassu Parthiecoinhiante auro: une decimstrage legionu & ipsus capite Auro insuso mulchassent: & Labieno duce: qui

Pompeianaru partium suerat/& uictus ad Persos resugerat insiria irrupissent incredibiliselicitate. & labieni copias ipsumos pacoru:& omné Parthi/cum equitatum (simulato inter colles metu donec adimeret usum sagittarum) late cecidit. Mox cir/culato regis per urbes que destitucrant capite Si/ria sine bello recepta. Sic Crassanam cladem paco ricede pensauit.

#### MARCVS CICERO.

Marco Cicerone co sulc Catilina addelés dam patria mecoiuras uit. Tantisceleris ius diciú per suluia emer su uilissimú scortúse Parricidis ignoscens.

Tum habitosenatu in reum perorauit hestemsule gauit Isse ultra alpes conspirationis suror instale tera proditione Volturnii pretoris littere teneren tur Statim Ciceronis Imperio iniecta est barbaris manus palam pretor in Senatu conuincit & in car cere parricide strangulantur Fundamentumna est primum esse iusticie dixit ne cui noceatur deinde ut comuni utilitati seruiatur. Is Regnatum estab Appiouses ad singulare Imperium Caii Iulii. An nis CC.xxx.

# DE QVARTA ETATE POPULI RO. SVB IMPERATORIBUS.

#### CAIVS IVLIVS.



Europă sortitus Galliam/Germania/Britaniaque subegit. Ade uersum Belgas puganas cum multa Romilită insignia: tum illud egregiă ipsus ducis qua nutante in suga exercitu rapto sugietis/e/manu scur to in primă uolităs

aciem/manu preliurestituit. Triuphos ex Gallia Egypto: Pontho: Africa & Hispania duxit. Tante autembonitatis suit, ut quos armis subegerat cles mentia magis uicerit. Pompei capite sibi oblato: non continens lachrimas illud pretiosissimis odos ribus cremandum curauit. Bellis ciuilibus ubique compositis Romam rediit. Primus singulare Ims periu obtinuit. Ad hoc nullus celerius scripsit: nes mo uelocius segit: quaternas etiam epistolas simul dictauit. Sed gloriam principis uicit inuidia: sicop Bruti & Cassi coniuratione. xxiii. uulneribus con fossus occubuit/cum regnasset annos quinqs.

#### OCTAVIVS.



TOctauius ab aucta repub augustus/pluri ma bella gessit Exter/ na bella duo oino per se gessit Dalmaticu ado/ lescens adhuc & Antho nio deuicto Cantabri/ cu. Dalmatico etia uul

nera excepit. Vna acie dextrugenu lapide ictus/al tera aut & crus & utrug brachium ruina pontis co sauciatus · Reliqua p Legatos administrauit ut tu quibusdam Pannonicis at 93 Germanicis aut inter? uenirer aut no longe abesset. Rauenna uel Medios lanumuel Aquilegia usquab urbe progredies. Na arma nisi maiore emolumeti spe: nequag moueda dixit. Ne compendio tenui iactura graui parta ui Aoria similis sit hamo aureo piscatibus: cui arrep ti amissi que detrimentu/nullo capture lucro pensari pot. Tépla quissciret etia pro cosulib decerni sole re-Innulla en puicia nisi comunisuo Romecznoie recepit. Namin urbe quidé prinacissime abstinuit hochonore: atquetia argenteas statuas olimsibi po sitas coflauit oes/ ex quus aureas cortinas Apollini palatino dedicauit. Dictatura magna ui offerente pplo/genunixus/deiecta abhumeris toga/nudo pectore deprecatus est. Vrbe Roita exornauit: ut

# TIBERIVS.



Tiberius dalmatas
Salmatas subegit «
Adulationes adeo ad
ucrsatus est: utnemi»
nem Senator aut offi
cii aut negotii causa
ad lectică suam admi

serie Consularem uerosatissacienté sibi ac p genua orare conantem ita sussugerit ut caderet supinus. At cas etiá si quid in sermone uel in continua cratio ne bladius de se diceret : nó dubitaret interpellare acreprehédere & comutare cotinuo. Dominus apa pellatus a quoda denúcia uit: ne se amplius contua melio causa nominaret unde se Dominus cottu me lia uocari dixit. Sed aduersus conuitia malos qua trores & samosa de se acsuis carmina sumus ac paa

mentemos liberas esle debere · Presidibus quibus dam prouintiaru augenda esle uictigalia suadens tibus respodit · Boni pastoris esle tondere pecus no deglubere · Aliis ut officiales mutaretinstantibus · Vidi in quit quendam muscas egri uulneribus in sidentes sugaret quem eger culpauit quoniam uen ture sitibunde sunt · Iste tantu (cum plene sint) los eum occupabant · Huius imperii anno · xviii · Iesus Christus Annog · xxxiii · & trium mensium Hiero solymis prosalute hominu crucifixus moritur · Cu ius expressa insudario essigies /a/sancta Veronica per mare Roma adducta est · Qua uisa Tiberius moxa/morbos fertur liberatus ·

#### CLAVDIVS.



TClaudi<sup>9</sup> Brittaniã post Cesarésecundus attingens in deditio<sup>9</sup> né accepit. Orchades insulas Romanoadie cit Impio. Tamciui<sup>9</sup> lisut ctiam Plautiú:

qui expeditione Brittanica multa egregie fecerat triumphanté iple persequeret : & conscendenti Can pitolium seuius incederet · Huius imperiianno sen cundo Petrus apostolose princeps cum primosun dasset ecclesiam Antiochena Roma uenittenuites (pastor oui û christi) cathedram episcopale annos xxv sub Nerone chucifixus eodemdie quo & Paus lus capite plexus. Annosa natiuitate Christi Lxx tépore Neronis caballos lapideos Praxitelis un e alter Fidie opera (maximis sane opisicibus digna) Romamaduexit ex Asia. Tridiates Armenios rex que ut Nerolaute exciperet theatru Pompei unie diei opera totum inaurauit.

#### VESPASIANVS.

TVespa que en la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra

TVespassan uir uti
opclementissimus: li
beralissimus pacmu
nisicentissimus; qui
pricipatu susceptore
publică serme collap
sam optime restituit.

Rentauit: ac multas per orbem Ciuitates terremo, tu uel incendio afflictas in melius restituit. Dein, de bello Iudaico biennio peracto Titosilio comen dauit: quod quidé biennio post constantissme ab soluit: quo Iudei penas dederunt: & frequentis con tra populu Ro. desectionis & sceleris quo Christu innocentem peremere. Hic tante lenitatis & clemé tie suit ut conuitia/a/causidicis & philosophis in se dicta leniter serret. Reos etia maiestatis uerbis tan tum castigatos dimitteret. Offensaru & iniuriaru smemor. Diligens tracustos discipline militaris.

## TITVS.



Titusuir oimuiratutugenere amirabila adeo ut amor & deliatie humanigeneris di ceretur. Facudissimus bellicosissimus: mode ratissimus: ita cemis

Miberalis ut nulli quicq negaret. Hoccumrepre henderét amici: respodit. Neminé a uultu pncipis tristem discedere oportere addidit & illud recorda tus qui nili cui qui muneris dedisset. Amici hune dié pdidi: phose familiaritate descetatus. Perittandé hictalis & tantus Princeps uentris profluuio in ea demuilla qua & pater etatis sue Anno exhit eoq lo cocumingenti hominus succusepultus.

#### NERVA.



TNerua senio conse etus Impator electus impauitanno i mens iiii Hicluscepte imperio cu osa ipsus sperii sceptra ex Domitiani tyrannide in tumultu

offendisser Se equissimuat qui le momnibus presser conatus est: unde eius opa omnia Dominiani acta ex Senatus decreto abrogata sunt.

#### TRAIANVS.



Traian<sup>9</sup> cepitreg nare anno domini c urbestrás Rhenű in Germania recupera uit Daciam subegit Immunitates Ciui s tatib<sup>9</sup> inopibus lars

giens: tributa provinciis relaxauit. Cú aliquando plecturus ad bellú iam equú ascédisset uidua que dam apprehenso pede illius lugens iusticiá sibi sie ti de occisoribus filii sui innocentissimi poscebat. Cuius uerbis motus de equo descendit/causam exa minauit: & condigna satissactione eam consolatus est. Veritus ne quid detrimenti Rosimperiú ex au gmento christian preligionis cape ret: psecution é in xpianos cocessit per Pliniú secundú mitigatus.

ADRIANVS.



Adrian<sup>9</sup> primo q déchristianis aduer satus postea cognita ecze religione in eos admodum benesic<sup>9</sup> fuit. Plutarchisexti aliorumos phozedo

ctrina ac familiaritate delectat 9. Fecit Ros sui nois ponté & sepulcrus qui hodie castruangeli appellat se Mignificus & clemés: stultugladio in se surété me

dicis curandum tradidit : & Egros bis terue in die inuisit · Iudeore pertinacia ultima cede pdomuit : & Hierosolima instaurans x pianis incoleda dedit ·

## ANTONIVS PIVS.



I Antonius pius nul li un que acerbus: cu ctis benignus. Tributum interdu ita remisit ut cautionibus incensis: cmniu debita relaxa ret. In remisitari mo

derata gloria. Defendere magis puincias quimplia restuduit. Millens unu ciuem servare quille hos stes occidere. Tate iusticie suit ut multi reges mul tep nationes depositis armis ad eum corroversias suas deferrent: sententie que eius mox parerent.

#### ANTONIVS VERVS.



TAntonius Verus
eiuldéanimi/eiuldé
ejuult<sup>9</sup>:in quisfor
tuna lemp est habi/
tus. Platonis senten
tia sepius peu repe/
tita. Tum demu flo

rere Ciuitates/si aut philosophi imperaret: aut im/ perates philosopharené/Apolloniú & Sextú philo sophos legétes Imperator audiuit. Iturus ad bellú (cum no haberet unde stipendia militibus preberet exhausto erario) omné Imperatoriam suppelle ctilem: omné opornatum uxoris publice uendidit parta uictoria inomnes de repub meritos liberalis fuit. Tributa quibus dam prouinciis remisse.

#### SEVERVS.



[Seuerus (philosophie admodus studio sus) fortissime que re pubosci laborios e que bernauit · Parthos : Arabas & Azabenos supauit · Multa toto

urbe Romano reparauit. Huius cu animo fortuna mutata est. Na ubi persecutionem in Christianos mouet: cotinuo uariis periculis distrahitur.

#### ALEXANDER.



Malexander (Vlpia no iurisconsulto usos assessments iusticia ita coluit: ut nemo uno de illata ab eo iiuria questus sit. Turis u questas sit.

magne esse auctoritatiapud Imparore uideret s fumo necari iusti: precone clamante. Fumo punit qui fumu uendidit. Pecunias cotempsit. gémas res iecit ut res muliebres : dicens in Virgilio plures & meliores gémas esse Xersen persaru regem glorio / sissime uicit.

GORDIAN VS.



gintaduo milia Libro rum in Bibliotheca ha buisse dicitur. Parthos iam erupentes ingenti cladesupauit. Philip/pus eisuccessit; quem

primu impante Christiani habuere: q mysteria ad ire nung est ausus nist cofessus. Post tertiu uero im periisui annu/Millesimus ab urbe codita annus im pletus est: & magnificis ludis celebratus. Anno/a/natiuitate domini. CC. xlvii.

AVRELIANVS.



Aurelianus Gotthos apd Danubiū supauit in Asiā deinde traicies Zenobiam que (ccciso marito) orietis tenebat Imperiū uicit Tetrico supato Gallias recepit. Muris ualidioribus &

latioribus urbemsepsit. Hic primus apud Rodya dema capiti innexuit. Gémis & aurata omni ue se ste usus est. Postea mora in Christianos persecutios ne sulmine ta stus deinde occiditur.

## PROBVS.



Probus Gallias/a/Barbaris occupatas:
ingenti felicitate res
stituit Saturninü im
perium usurparecos
nante. In oriente Pro
culü& Bonosumapă

Agrippinam oppressit. Cum sibi equus uelocissis mus presentaretur reculans dixit. Fugitiuo militi non sorti hic equus couenit. Multa opera militari manu persecit dicens Annonam gratuitam milité comedere non debere.

# DE QVINTA ETATE POPVLI RO. SVB IMPERATORIBVS.



nus magnus Anno drii cc x regnarece pit In bellis uictor riolus In gubernan darepub prudens. Liberalitate & gra tia oim beniuoletia sibicoparauit Itur? ad bellum no alio que Crucissigno usus e e

Quod sereno adodu in Maxentiu tyrannucopias moueret: & uiderat & adorauerat. A Siluestro par pa baptizat: & sidé edocet augéde x piane religio nis gra tiranes ubien depulit: ydolon tépla claust basilicas ston Io. Lateran. Petri & Pauli Laurétii extra muros. Marcellini & Petri se Crucis ac Agnetis Rome extruxit: donis plurimis exornauit. Vrbé in Bizatii ruinis de suo noie codidit: ubi se de

CONSTANS. (Imperiitranstulit.



Constăscatholic<sup>9</sup> occideteregebat fră cosca domuit Quo tpe Arriana heresis inualuitfauenteCo stătiofratresuoorie tem tenete Damna

tus igitur Athanasius alexandrinus eps dusex An nis Treueri latuisser; dei monitu ad Costantis par tem consugit qui fratrem Constantium minis certe coegit Athanasiur ecipere.

## IVLIANVS.



TIulianus liberalib? disciplinis ac diuinis imbut? i amicos erat liberalis puincialib? iustus. Verühoceue, nit dumsidem negas christianos psequitur

In Persas uero proficiscens in reditus uo mala Christianis minatur. Cum autem superatis hostibus in composito agmine uictor rediret apud Tesiphone temdiuinitus persossus Christum blasphemando periit.

IOVIANVS.



Clouianus ab exerci tuImpator elect<sup>9</sup>:no prius profiteri Impa toris nomen uoluit q emnes cenclamaret le christianos esse quib<sup>9</sup> collaudatis: & Impes

rium sumpsit: & exercitum/e-manibus Barbaros; li berauit. Mesopotanie parte Sapori regi Persarum

## relicta octavo mense odore Prunarum morituro

#### VALENTINIANVS.



[Valétinianus qui sub Iulião maluittri bunatum amittere & exilium perpeti qui demabnegare: retribuente christo Imperator electus Valeno

tem fratrem in partem imperii accipiers eidé orien tem assignat. Precopium apud Constantinopolim res nouas molientem superavit. Saxones ac Burgu diones virtute ac rei militaris scientia oppressit.

#### VALENS.



IValens in Arriana heresim declinans ca tholicos persequit & in exilium pellit. Tüpostmortem Valenti niani Gotthisedibus suis pulsi per omnes

se Traciaseffundunt. Quibus du Valens ire obuia cu exercitu parat: reuocatis prius (sed sero) ab exillio Episcopis & monachis: quos etiam militare coe gerat. Preliouictus igni exuritur.

### GRATIANVS.



TGratianus adoles cens/religione clar? militia strennuus: apud Argentariam opidum Gallieuno prelio ad xxx mi & lia Alamanore sines

Romanoguastantes interfecit. In Italiam deinde rediens pulsa arriana heresi: totam provinciam ad

ueram Christisidem redegit.

## THEODOSIVS.



(Theodosius magn? superatis Alanis: Hū nis & Gotthis orienta; le imperium restituit. Inito cum Athalarico rege Gotthon societa. Quo quidem mortuo

omnes eius milites Theodosumsecuti: maximum Gratiani intersectorem apud Aquilegiam ecciditalios tyrannos diuersis in locis diuino fretus auxilio mira celeritate oppressit. Cum Mediolani in gredi Ecclesiam uellet mysteria uisurus: ob queda dam sacinus prohibitus (ut sieri solet) ab ingressu ecclesianis peniteret: ita oquo animo id tulit: ut ul tro ipsi Ambrosio episcopo gratias egerit atos peni

tuerit. Legemquo qui tut sententi principus sur per animaduersione prolate in tertiu diem differe rentur: quo misericordi quel penitenti e loco daret.

Post Theodosium res pub. Ro. in preceps ire ces pit·Nam Archadius & Honorius adolescentes Pa triin Imperiosuccessere. Quorum tempore ingrese sus in Italiam Radagasius Goethon Reximanisti mus ferro & flamma omnia uastábat. Cui successit Alaricus: qui cumin Galliam profectus Pollentia (concedente Honorio) consedisser. Inde Stilconis ducis factione turbatus/obmissa Gallia in Stilco. nem&Romanos arma mouer · Quibus superatis: urbem Romam post longam & grauem obsidione capit. Hactamen moderatione & clementia usus: ut suis mandauerit/a/cede & sanguine quoad sieri poteratabstineret.ut ue cofugientibus ad basilicas Perri & Pauli parceretur . Acta sut hecanno urbis codite M.c. lxiiii. Salutis uero Christiang.ccce.& xii.

# ANDREAS PRAENESTINUS.

Quatris aruerit: quis diuisa sit ingens
Quercus & in plures secta sit illa comas
Mente tamen poteris penitus coprehendere lector
Qualis iam suerit que modo nulla uiret
Grandia cum patulis ramalia frondibus olim
Extendisset ubi tum decus urbis cratIn qua Roma suos (uictricia signa) triuphos
Suspendebat ouans clara trophea manuAspice glandiseros sectus ut stemate pulchro
Quisp triuphales ramus obumbret auos-

¶Quercus Capitolina finit sæliciter/expen
sis Stephani guillireti Lothoringi si
deliter Romæ impssa Annosalust
M·d·x·Regnate diuo Iulio
Secundo Pont·Max·
Pont·sui Anno
Septimo·



in the -1-1









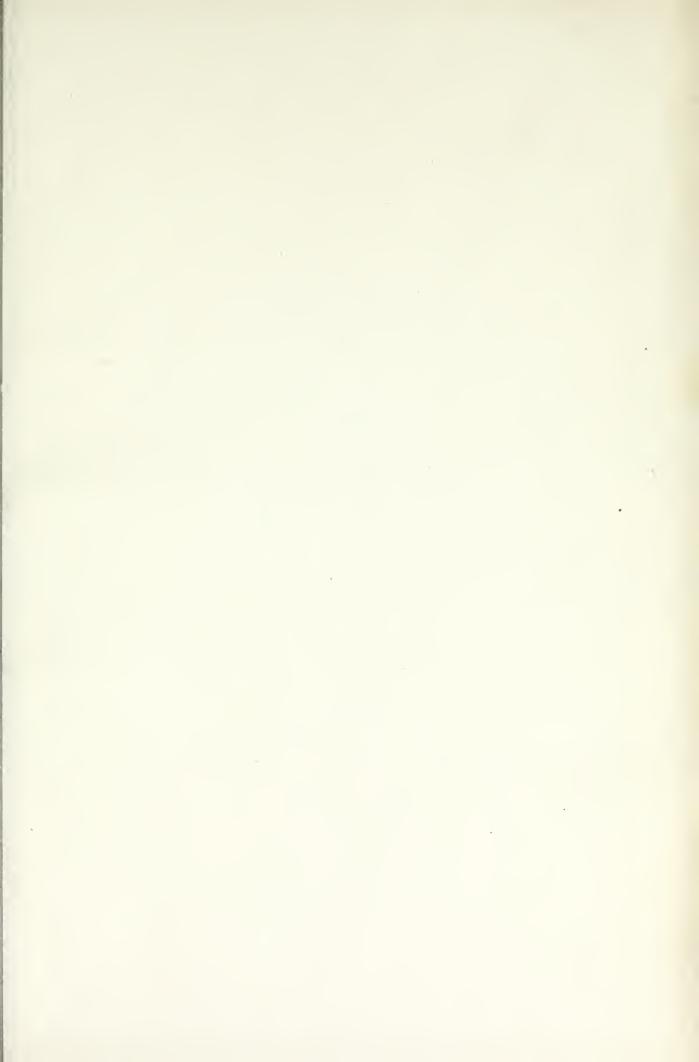











coll. complet

SPECIAL 86.B 22672

> THE GETTY CENTER LIBRARY

VINSTANLEY Salisbury SP2 9LT Repaired 1980

